CRONACIE ROMA - ANNO V.

DELLA GUERRA

22 FEB 1943

22 FEB 1943

6.310

**Lire 1,50** 

ARNALDO BOCELLI

13. G. TITTA ROSA

### Paese con figure

Il titolo rende assai bene quello che è lo spirito del libro; e il gusto, il modo narrativo di Titta Rosa. Scene, episodi, figure di paese non sono descritti o raccontati con intenti aneddotici, folcloristici, documentari; ma sono piuttosto evocati e vagheggiati dalla memoria — anche dove paiano più risaputi - come « miti » di una ricorrente nostalgia di vita agreste e patriarcale. E però i vari racconti, pur movendo dal bozzetto

verista e dalla novella « provinciale », presto se ne distaccano per un loro carattere di « idilli rustici »: per il tendere delle figure non già al rilievo e all'oggettività del personaggio, ma alla articolazione o modulazione di quel felice motivo paesistico, che (come atlestano le prose che aprono e chiudono il libro) è motivo essenzialmente autobiografico e lirico.

Un volume di pagine 268 Lire 25

14. ANNA BANTI

### Le monache cantano

Mai, forse, come in questo nuovo libro, le doti della Banti sono apparse così a loro agio. Qui, infatti, la scelta di una materia singolarmente rara e riflessa; di un mondo tutto stratificazioni e interferenze psicologiche, storiche, culturali; di un mondo chiuso e incantato in un giuoco di voci, di echi, di sospiri; di un mondo, insomma, da esplorare e decifrare come un palinsesto, per intuito di fantasia non meno che per laboriosità di critica, le permette di conseguire senza eccesso di artifici la rappresentazione di quella « magia » delle cose, di quella arcana dialettica di occulto e parvente, che sono al centro dei suoi interessi e della sua vocazione di scrittrice. Pertanto, in queste dense visioni di clausura; in queste lucide « tarsie » liricocritico-narrative, così legate fra loro da formare un unico disegno, lo stile della Banti sa riuscire pregnante senza ambiguità e concreto nel suo apparente astrattismo.

### Un volume di pagine 144 Lire 15

### NELLA STESSA BIBLIOTECA SONO GIÀ APPARSI:

- 1. BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconto) L. 18
- 2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo) ,, 25
- 8. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (saggi e note) " 30
- 4. LUIGI BARTOLINI. Il cane scontento ed altri racconti , 20
- 5. GIANI STUPARICH, Notte sul porto (racconti) ,, 20
- 6. SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano,, 25
- 7. CARLO LINATI, Aprilante (soste e cammini) "20
- 8. MARIO PRAZ, Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi "35
- 9. BINO SANMINIATELLI, Cervo in Maremma (racconti) "20
- 10. MARIO TOBINO, La gelosia del marinaio (racconti) "20
- 11. A. ZOTTOLI, Umili e potenti nella poetica del Manzoni "38
- 12. G. B. ANGIOLETTI, Vecchio Continente (viaggi) ,, 20

I volumi vengono spediti franchi di porto in Italia versando l'importo sul c/c. postale 1/24.910

ANNO V - N. 4 - 23 BENNAIO 1943 - XX



P F B B L I C I T Å Milano - Vin Manzoni, 14 - Tel. 11,360 ABBONAMENTI

atia e Colonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 stero: annuale . . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbor menti o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910 TUMMIRELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

on spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative vensamento quando tali indicazioni possono essere contenute nello spazio ripervato alla causale del versamento nel Bollettino di C/C Postale.

Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50 nanoscritti onche se non pubblicati non si restituiscono

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

ALDO FERRABINO

CIASCUN VOLUME L. 200 + OPERA COMPLETA L. 600

Questa storia segue l'espandersi del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Camillo a Traiano. Tale espansione ebbe pause, non ebbe ritorni. Essa fu la realtà di cinque secoli continui. Collaborarono all'impresa i dittatori e i consoli, i triumviri e i principi.
Popoli dianzi nemici od ignoti ricevettero tutti da ultimo una legge sola e comune: "salus publica suprama lax".

L'opera si fonda fedelmente sulla tradizione antica, quella di Livio, Salfustio, Tacito, Dione e dei minori, ma la interpreta con sentimento nuovo e vivo facendo tesoro dei più sicuri accertamenti scientifici, e - soprattutto - richiamandosi sempre all'eterno presente in cui si fondono antico e moderno, quasi per poetico incanto d'umanità perenne. d'Italicità inesausta.

I. VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE

(403 a. C. - 201 a. C.)

II. VOLUME: DA SCIPIONE A CESARE (201 a. C. - 52 a. C.)

III. VOLUME: DA CESARE A TRAIANO

(52 a. C. - 117 d. C.)

È IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

Tutta l'opera sarà completa entro il primo semestre 1943-XXI

mine

VIALE UNIVERSITÀ, 38 - ROMA - CITTÀ UNIVERSITARIA



I primi prigionieri americani del fronte tunisino si avviano verso i campi di concentramento (R. D. V.)

# ARROGANZA MOSCOVITA

11 momento presente è contra-segratto da una polarizzazione di forzze belliche e, in pari tempo, diplomatiche, che fa presagire per l'anno testè incominciato eventi di risolutiva importanza.

Alla dichiarazione di guerra della Cina nazionale all'Inghilterra e agli stati Uniti col contemporaneo accorlo fra Tokio e Nankino, ha fatto mmediatamente séguito, nella stesa data (11 gennaio), la dichiarazione con cui il Governo italiano, felele a quella politica di amicizia e il leale comprensione che aveva già rovato espressione concreta nell'aricolo 2 del trattato preliminare di micizia e di commercio fra il Rerno d'Italia e la Repubblica cinese. irmato a Nankino il 27 novembre 928, e in tutta una serie di atti suseguenti, « ha deciso di consentire n via di massima alla retrocessioe delle sue concessioni e alla riuncia ai diritti di extraterritoriaità, sin qui goduti dai suoi nazioali in Cina ». Dando comunicazione ufficiale di

pando comunicazione unificiale de decisione, il Governo italiano por ha maneato di soggiungere che osi si rafforzeranno ci vincoli di olluborazione già esistenti fra i due l'aesi e si porranno i rapporti fra Ttalia e la Cha nazionale su un siano di sempre più amichevole solariettà a vantaggio reciproco s.

A distanza di due giorni, è stato anunciato che gli Stati Uniti e Inghilterra firmavano con Ciung Cing un accordo col quale rinun-iavano anch'essi ai loro diritti extraterritoriali in Cina. Ma questa iecisione tardiva e concepita quale ivalsa e contrapposizione alle pre-cedenti injuese di Nankino con il Tripartito, non poteva suscitare che ommenti ironici in tutto il Giappone

E over lo, infatti, che le due demorazie, a crivate troppo tardi, hanno volute « emplicemente scimmiottare 1 Gia; poe, con la differenza che nelavano a ciò che non cosseda suo più da un pezzo, perL'ITALIA E LA CINA NAZIONALE — RICHIESTE RUSSE A CIANG KAI SCEK STALIN E L'AFRICA DEL NORD — IL BEY DI TUNISI — RESISTENZE MA-ROCCHINE ALLA COSCRIZIONE — UN MONITO DI ALESSANDRI AL CILE L'INQUIETUDINE DELL'AUSTRALIA — ANTONESCU RICEVUTO DAL FUEHRER chè era già in mano degli asiatici, terrestri, sia aeree, fra la Russia grazie alle vittorie giapponesi. In. la Cina di Ciang Kai Scek. Ma, i

fatti tutti i diritti e le concessioni delle due Potenze anglosassoni si trovano nei territori ormai controllati dalla Cina nazionale. Lo schieramento aperto e praticamente efficiente della Cina nazio-

Lo schieramento aperto e praticamente efficiente della Cina nazionale col Tripartito non può non sortire conseguenze importanti in tutta la successiva evoluzione della politica cinese.

Come si sa, la prima ragione della costituzione della Cina nazioma, le, per opera di Wang Ching Wei, fu la deliberata volontà di prender netta posizione contro il bolscevismo. Questa posizione preliminare ha guidato sempre la politica di Nankino. Ancora pochi giorni or sono Wang Ching Wei, da Tokio, spiccava un messaggio a Mussolini come benemerito per avere prima di ogni altro uomo di Stato levato il vessillo della lotta anticomunista.

Oggi che la Cina nazionale si schiera apertamente e senza ultariori esitazioni sul fronte del Tripartito contro l'alleanza plutocratico-bolscevica, la Cina di Ciang Kai Sock si trova più che mai presa fra l'incudine plutocratica e il martello bolscevico.

Informazioni da Ciung King in data 14 gennaio fan sapere che l'Ambasciatore russo in Cina, rientrato nella sede del Governo di Ciang Kai Scek, ha avuto un lungo colloquio con il vice Ministro degli Esteri, Sung. Argomento del colloquio sarebbe stato precisamente il programma di una più stretta solidarietà fra Mosca e Ciung King. Il governo sovietico, pertanto, proportebbe di destinare somme pari a quelle stanziate dal governo di Ciung King per l'estensione e il miglioramento delle comunicazioni sia

terrestri, sia aeree, fra la Russia e la Cina di Ciang Kai Seek. Ma, in cambio, il Governo sovietico mette il «veto» a qualsiasi partecipazione anglo-anuericana in forma diretta nell'industria e nello sfrattamento minerario nel Tsinghai, nel Sinkiang e nel Kansu.

Evidentemente la Russia si mostra sempre più risoluta a stringore a sè la Cina, non uascondendo il suo insidioso interessamento per la strada del nord-ovest, il cui funzionamento futuro non può esseru che in una funzione compromettente la sua posizione internazionale.

La Russia, inoltre, si dimostra gelosa delle interferenze anglo-americane nelle provincie cinesi confinanti con la Mongolia e prossime alla Siberia, e intende escluderle, sostituendovisi con capitali propri e con tecnici propri.

Infine la Russia continua a perseguire, cercando anche di valersi di emissari chiamati tecnici, il proprio piano di bolscevizzazione della Cina, mentre Clang Kai Scek, stretto alla gola dal cattivo andamento della guerra e dalla concorrenza sempre più vittoriosa della Cina nazionale, paralizzato dalla chiusura della strada birmana e dalle insuf-ficienti consegne dei rifornimenti. si dimostra rassegnato a subire il ricatto di Mosca. Il quale ricatto, a sua volta, non potrà non alienare sempre più da Ciang Kai Seek quelle sane forze cinesi, su cui viene ad esercitare una forza di attrazione sempre più suasiva l'organico e saldo blocco dei 180 milioni di sudditi di Nankino.

Mosca non tradisce ad Oriente soltanto la sua azione ricattatrice. Giornali britannici (12 gennaio) riferiscono le voci secondo cui Stalin avrebbe, non senza accenti minacciosi, protestato a Londra e a Wa shington contro lo sviluppo della situazione in Africa settentrionale, chiedendo in pari tempo il permesso di inviare osservatori militari in tale settore. Il Governo sovietico, in pari tempo, avrebbe comunicato a Londra e alla Casa Bianca la propria volontà di essere costantemente tenuto al corrente di tutto ciò che riguarda l'Africa settentrionale, minacciando, in caso contrario, di non riconoscere alcuna delle decisioni che gli alleati anglosassoni siano per prendere nei riguardi dell'impero coloniale francese.

Si direbbe che la Russia sovietica eserciti una funzione di reagente dissolvitore dovunque le potenze alleate spiegano la loro attività, sia bellica, sia diplomatica.

L'Asse e i suoi alleati sono, invece, al sicuro da qualsiasi elemento di interna disgregazione. Si può constatare che non solamente i loro reciproci vincoli si fanno ogni giorno no più saldi, ma ogni giorno più raccolgono intorno a se adesioni ed espressioni di consenso: dall'Africa settentrionale al sud-America.

Un comunicato ufficiale da Tunisi (14 gennaio) ha annunciato che il Bey, Altezza Sidi Mohammed el-Monsef, ha ricevuto in visita ufficiale, nella sua residenza invernale di Hamman Lif., il Generale Comandante delle truppe italiane dislocate in Tunisia, accompagnato da tutti gli ufficiali del suo Stato Maggiore e dal R. Console Generale italiano.

Il colloquio fra il Sovrano e il rappresentante dell'Italia, a quanto dice il comunicato diramato in proposito, si è protratto a lungo, in un'atmosfera di vivissima cordialità. In pari data si annuncia che il Bey, allo scopo di adeguare la vita della reggenza alle attuali continuenti proposito, a costituito un governo di unione nazionale, chiamando a farne parte personalità del mondo politico e tecnico della Tunisia.

Contemporaneamente, comitati mi-

sti sono stati costituiti a Tunisi per il coordinamento delle attività delle varie amministrazioni locali, aventi stretti rapporti con l'attuale stato di guerra.

Questa la politica di intesa delle autorità dell'Asse con le popolazioni e i governi locali delle regioni in cui esso viene ad istallare le sue forze, a difesa dell'autonomia e dell'economia dei territori presi a difendere.

Il riconoscimento di simile provvido contegno delle forze dell'Asse deve nascere spontaneo nelle popolazioni di quell'Africa settentrionale, su cui le truppe di occupazione anglo-americane vengono, invece, ad imporre violentemente la loro politica di asservimento e di sfruttamento.

Secondo notizie autorevoli provenienti da Tangeri (13 gennaio) il tentativo nordamericano di costituire nel Marocco francese un esercito con elementi marocchini, sarebbe o stacolato non soltanto dai sentimenti ostili della popolazione, ma anche dalla recisa opposizione del Sultano e del Pascià di Marrakesch, El Glaoni, interprete della volontà del paese, risoluto a non dare un tributo di sangue alla causa degli anglosassoni, strettamente legata agli interessi ebraici.

Sta di fatto che la coscrizione obbligatoria è stata attualmente limitata ad elementi di nazionalità francese. E sta di fatto pure che tribù berbere del Maghreb hanno comiuciato ad organizzarsi per opporre un'attiva resistenza alle truppe di occupazione, iniziando una guerriglia che ostacola e paralizza il traffico delle armi ai presidi nordamericani, dislocati nelle regioni montagnose dell'interno. Risulta che in numerosi scontri avvenuti recentemente, cospicue quantità di armi e di munizioni sono cadute in possesso degli arabi.

Mentre, così, l'occupazione angloamericana nell'Africa settentrionale appare un ginepraio che va dall'irreconciliabile dissidio delle transfughe forze francesi all'opposizione irriducibile delle forze locali, oltre Atlantico la politica accaparratrice e infendatrice della Casa Bianca suscita sempre più vive, palesi e apertamente dichiarate reazioni.

Tutta là stampa cilena (13 gennaio) ha dato visibilissimo risalto al manifesto che l'ex Presidente Alessandri ha lanciato al suo paese, contro la rottura del Cile con le Potenze del Tripartito.

Dopo avere evocato la sua passata aiferma che una lunga e prolungata meditazione l'ha convinto che il glorioso passato del Cile, il suo presente e il suo avvenire, soffrirebbero l'irreparabile pregiudizio da una rottura delle relazioni con l'Asse che si verificasse in forma inopportuna e senza seri precedenti che la giustifichino nel momento attuale.

Il messaggio di Alessandri ricorda la decisione del Senato del 2 giugno 1942, in base alla quale il governo dichiarò di mantenersi fedele
ai suoi compromessi di solidarietà
continentale, accentuando la sua politica di vigilanza e di repressione
delle attività pregiudicanti i paesi
americani e rileva che solo l'avverarsi di un fatto nuovo, che colpisse il Cile, potrebbe modificare la
sua attuale posizione internazionale.

Il messaggio dell'ex Presidente conclude testualmente così: « Amici degli Stati Uniti, sì, vassalli no. Lo



Veduta d'insieme della zona operativa africana fra i territori dell'Africa Occidentale ed Equatoriale francese e i territori Libici.

stesso Presidente Rios affermò che frontare tale dolorosa eventualità? la rottura avrebbe significato la Contiamo mezzi sufficienti alla diguerra. Siamo noi preparati ad affesa? Perchè imporre al popolo i tre-

mendi sacrifici della guerra! Non sarebbe prudente che il Presidente della Repubblica, prima di prendere una decisione tanto grave, consultasse l'opinione pubblica? Sento la responsabilità morale di avere contribuito al trionfo dell'attuale Presidente. Vorrei pertanto che, per evitare responsabilità storiche, il Presidente Rios indicesse un plebiscito, che consultasse effettivamente l'opinione di tutti gli uomini e donne cileni maggiorenni, poichè tutti i cileni saranno colpiti dal provvedimento da prendere. E' inoltre necessario ricordare i vincoli storici e di grande interesse che ci uniscono alla Repubblica Argentina. In ore tanto decisive per il continente americano dobbiamo stringere sempre più fortemente i vincoli di solidarietà con la Repubblica amica poichè abbandonare tale linea di condotta importerebbe errori le cui conseguenze non sarebbero perdonate dalla generazione presente ne dalle future ».

nè dalle future ». Se l'unione del continente americano nei piani del Presidente Roosevelt doveva essere il presupposto
e la condizione preliminare del suo
intervento nel conflitto, intervento
concepito come avviamento alla
esplicazione di un vero e proprio
imperialismo americano nel mondo,
si può pur ben riconoscere che il
presupposto è mancato, e che a tutto il piano rooseveltiano è venuta
a mancare la base precipua.

E' pertanto perfettamente comprensibile che un'ondata di irritazione e di inquietudine si vada dirfondendo, non solamente negli Stati Uniti, ma anche nei paesi, già Domini britannici, dove Roosevelt ha cercato di stendere le sue insidiose propaggini, contro la politica della Casa Bianca.

Telegrammi dall'Australia alle Agenzie britanniche (12 gennaio) annunciano che sarebbe prossimo un viaggio del Primo Ministro Curtin a Washington e a Londra per ottenere chiarificazioni programmatiche e più ampio contributo pratico alla difesa australiana.

Mentre il campo delle potenze alleate appare come un campo di Agramante, scisso da incolmabili divari di interessi e da implacabili rivalità politiche, ogni giorno ci da nuove manifestazioni della solidarietà incrollabile che stringe in un solo fascio di acciaio le potenze associate' dell'Asse.

Un comunicato dal Quartier Generale del Führer ha annunciato (13 gennaio) che, tre giorni prima, Hitler aveva ricevuto il Capo dello Stato romeno, Maresciallo Antonescu. I colloqui, secondo il testo dei comunicato, hanno avuto per oggetto tutte le questioni riflettenti la lotta dei due popoli ed è stata constatata una intesa e un accordo perfetti sulle questioni concernenti la continuazione della guerra nel campo strategico, militare, politico ed economico.

Il dott. Funck, Ministro dell'Economia del Reich, così come il Ministro plenipotenziario Clodius, Presidente della Commissione governativa tedesco-romena, hanno assistito, al Quartiere Generale del Füh ir, ai colloqui economici.

La politica costruttiva dell'ori nuovo è ininterrottamente e felic mente in cammino.



Prigionieri neozelandesi subliscono un primo interrogatorio da parte dell'interprete di un reparto di paracadutisti germanici, (R.D.V.)

FRONTI INTERNI

Gli americani vanno ad impressioni; certe volte il vento soffia vorticoso a destra, certe volte a sinistra. Dopo i primi entusiasmi per l'alleato bolscevico vennero le considerazioni più serie, le riflessioni e le meditazioni: si cominciò, in altre parole, ad avvertire il pericolo di quella vicinanza.

Wickam Steed, che aveva lanciato un allarme sulla Contemporary Review circa la minacciosa presenza del colosso russo alla futura Conferenza della pace, s'è visto rincalzato dall'americanissima Life la quale ha affrontato senz'altro la questione: in caso di vittoria degli alleati. Stalin. a suo dire, sarebbe il vero capo della assemblea. Il doppio volto, europeo ed asiatico, della Russia bolscevica, gli enormi sacrifici di sangue sopportati, il peso di tutta la furibonda battaglia territoriale e, in fondo, il decisivo apporto che essa avrebbe arrecato alla causa comune farebbero del despota rosso anche il personaggio più autorevole nel consesso chiamato a decidere del futuro ordinamento del mondo. Era qui che si voleva giungere o, come sembra, s'è ecceduto nelle premesse ed ora ci si trova prigionieri d'una situazione!

Con molta tranquillità, nei giorni scorsi, la Ninenteeth Century aveva proclamato l'unica politica che le appariva possibile: lo spezzettamento dell'Unione Sovietica in altrettanti staterelli, così come si vorrebbe e si crederebbe di praticare con la vinta Germania. I grandi agglomeramenti continentali - secondo il classico parere degli inglesi - costituiscono la fonte d'ogni turbamento d'equilibrio. La loro automatica soppressione, pertanto, dovrebbe ridare alla turbata Europa la serenità di cui ha bisogno. Giova appena ricordare che tale fu la politica versaglista, allor-chè la formidabile unità austro-ungarica venne frantumata sotto i colpi dei trattati di S. Germano e del Trianon; ma questo indirizzo, che pure era proclamato aderente ai motivi etnici e nazionali, portò alla

creazione di quelle irragionevoli creature che furono la Jugoslavia e la Cecoslovacchia. Nessuno può contestare la parte dominante che simili formazioni hanno avuto nella creazione dell'atmosfera arroventata che precedette la guerra e che culminò nella moratoria di Monaco, Il cammino antistorico, quindi, che gli inglesi vorrebbero far prendere, sulla falsariga dei loro classici dettati. alla Europa di domani verrebbe ad assumere l'esatto tracciato del versaglismo, così funesto al bene comune, infine alle stesse possibilità di vita dell'umanità. Il presupposto di tutte queste proposte è, tuttavia. sempre lo stesso: l'Inghilterra non tollera sul Continente la formazione blocchi nazionali che possano ostacolare la sua politica egemonica e dominante. L'antinapoleonismo si ripete, anche se esso si modifica coi tempi ed ha bisogno dell'apporto intercontinentale. Una Germania unita dalle Alpi al Mar del Nord, un'Italia imperante sul Mediterraneo non possono coesistere con un'Inghilterra assisa sui suoi cardini tradizionali di potenza. L'urto è stato fatale e s'è rivelato in tutta la sua tragica furia. Ma proprio quando da parte inglese si combatte la più dura delle battaglie per giungere al risultato concreto di sbarazzarsi degli antagonisti, ne sorge uno nuovo, più formidabite, proprio su quel terreno dove s'era sostenuta la lotta. L'Unione Sovietica, secondo i piani londinesi, dovrebbe combattere fino all'estremo e frantumarsi proprio all'indomani dell'armistizio, onde mancare della forza e della autorità necessarie ad affrontare i problemi della ricostruzione. In tal modo, si sarebbe realizzato, a vantaggio dell'Inghilterra, ciò che si supponeva fosse una volta il disegno moscovita: lasciare che gli akri si esaurissero per poi dire la parola decisiva all'ultimo atto. Ma qua e là affiorano evidenti preoccupazioni le quali si estendono a tutto il campo anglo-

sassone. L'ultimo discorso di Roo-

lunga, lenta, estenuante preparazione delle armate americane, l'offensiva a passo troppo cadenzato del corpo di spedizione nell'Africa del Nord, le incerte sorti della lotta nel Pacifico pongono gli ottimisti di fronte al problema: come riprendere la testa del fronte antitotalitario se, per ipotesi, la vittoria venisse conseguita senza che il colosso bolscevico ca-

da sfinito nell'anticamera. L'Istituto Gallupp, che non perde tempo, ha lanciato negli Stati Uniti un referendum, allo scopo di conoscere se il popolo ritenga che gli alleati debbano sbarcare sul continente per debellare l'esercito tedesco. La risposta di due terzi dei votanti è stata affermativa. Il cittadino americano sente il peso della sua responsabilità in questa guerra, cioè avverte che la vittoria sfuggirebbe di mano al suo paese, una volta che fosse stata conseguita, se ad essa non partecipasse l'esercito confederale nella misura e nelle proporzioni volute: Roosevelt ha annunciato, è vero, che i suoi effettivi si sono quadruplicati ma non ha detto, nè poteva dirlo, come intende di trasportare questa massa di là dall'Oceano e, sopratutto, in qual modo essa possa venire rifornita di viveri e di materiali da guerra. I dubbi legittimi dell'uomo della strada. quindi, permangono non solo sul come sarà possibile vincere la guerra. E. nello stesso tempo, lo spettro sovietico appare in tutta la sua livida figura. L'esempio della dittatura rossa è troppo vicino e adescante perchè la sensazione del pericolo possa sfuggire alle gelose democrazie americane. Ecco. perciò, i repubblicani indotti a criticare il metodo disordinato in materia di autorità statale; secondo il capo della frazione stessa al Congresso, è da paventarsi l'inflazione di una burocrazia arrogante, l'aumento delle tasse, e, in sostanza, la distruzione del sistema di governo. La lotta contro i re-

gimi autoritari comincia, quindi,

sevelt le ha acuite ed infittite. La nell'interno degli stessi paesi che dovrebbero essere tutti uniti per combatterli. La dittatura di Roosevelt pesa sugli Stati Uniti in una maniera che comincia a preoccupare e che provoca le più vivaci reazioni dell'opinione pubblica.

Il risultato più evidente è il malessere che serpeggia in tutti gli strati della popolazione: tra i guerrafondai che sentono le prospettive di vittoria galoppare sulle ali del tempo, tra i pacifisti i quali veggono confermata la loro tesi della inutilità dell'intervento, tra i puri cultori della democrazia che si credono minacciati nelle stesse basi dottrinarie della loro costruzione mentale.

Quello che resta in tutto questo è il dilagante pericolo rosso. Se ne è avuta la sensazione esatta scrutando le reazioni della stampa alleata al discorso presidenziale. La Russia sostiene tutto il peso dell'urto continentale. L'alleggerimento africano minimo nei confronti dell'impegno del fronte orientale. Perciò torna ad agitarsi la campagna per il secondo, e magari per il terzo fronte. E' una campagna pro e contro la Russia: per aiutarla a sostenersi, per impedirle di vincere. Questo è l'aspetto più singolare della guerra in corso: segnale rosso che viene innalzato proprio al centro della mischia, per ricordare le ansie del conflitte, i pericoli della pace. Ma la pace vittoriosa è lontana.

Nell'aprile '17 gli Stati Uniti scendevano in campo per conseguire una vittoria comune nell'ottobre '18. Ma oggi la piattaforma d'approdo per le loro forze è passata dall'Europa all'Africa: il salto d'un Continente giustifica l'amara confessione di Wheeler: abbiamo bisogno di cose molto più definite. Più definite dell'evanescente speranza che ha costituito per gli americani l'atteso dono del dittatore che fa la guerra alle dittature.

RENATO CANIGLIA



### LA PRESSIONE AVVERSARIA È CONTENUTA IN TUTTI I SETTORI



IN AFRICA SETTENTRIONALE — L'ATTACCO BRITANNICO NELLA TRIPOLI-TANIA ORIENTALE — L'ESTENSIONE DELL'OFFENSIVA SOVIETICA SULLE DUE ALI DEL FRONTE — LA LOTTA ATTORNO A LEMINGRADO, A SUD EST DI VORONEZ, SUL MEDIO DON, A STALINGRADO E NEL CAUCASO CONSTATAZIONI DOPO DUE MESI DI OFFENSIVA RUSSA — IN CINA E NEI MARI DEL SUD-ORIENTE

In Africa settentrionale, l'attività nemica si era mantenuta, nel corso degli ultimi giorni, sempre molto viva nei tre epicentri della lotta, e cioè nella regione Sirtica, nel Fezzan ed in Tunisia, senza esorbitare tuttavia da quel carattere esplorativo e locale, che è proprio dei periodi di attesa e di preparazione. Aggiungasi a ciò che il tempo si era mostrato quasi sempre avverso all'attività operativa.

Qualche puntata offensiva del ne-

mico nel territorio tunisino, appoggiata da reparti blindati, era stata facilmente respinta, costando anzi all'avversario la perdita di numerosi carri armati; nel Fezzan, reparti avversari avversari avversari avversari avversari avversari avversari sentato di sospingersi verso nord, ma erano stati costretti dai nostri a ritirarsi, senza che avessero potuto recare alcun disturbo ai previsti movimenti di assostamento dei nostri presidi del sud libico su nuove posizioni. In nostra mano rimaneva un buon numero

di prigionieri, tra cui alcuni ufficiali.

Nella regione Sirtica, invece, un continuo intensificarsi nell'attività degli elementi esploranti nemici e numerosi, vivacissimi scontri aerei avevano fatto supporre che quel settore di guerra africano stesse per ridiventare attivo.

Infatti, nella giornata del 15, fori unità britanniche, sostenute come
sempre da scaglioni di mezzi blindati, attaccavano con violenza le 1inee dell'Asse, ma dopo dura e lunga lotta venivano respinte, subende
la perdita di 35 carri armati. Rinnovatosi l'attacco nemico, le truppe
dell'Asse hanno impegnato vigorosi combattimenti di retroguardia con le soverchianti forze av-

versarie, nella Tripolitania orientale.

Sul fronte russo, il fatto nuove è costituito da taluni forti attacchi che i Sovietici hanno preso a lanciare, dal giorno 12 in poi, in taluni settori che finora erano rimasti relativamente tranquilli: e cioè il Caucaso occidentale, il tratto di fronte a sud-ovest di Voronez e la zona a sud del lago Ladoga, verso Leningrado, con l'evidente intenzione di allargare sulle ali i precedenti settori di attacco, investendo così tutto l'immenso fronte, sui suoi 3000 chilometri circa di estensione.

Si potrebbe pensare che i bolscevichi si proponessero, in questo modo, di impegnare le forze tedesche ed alleate anche in settori eccentrici, con lo scopo di impedire che al-



tre riserve affluiscano verso i punti nei quali si è finora manifestata la massima pressione offensiva sovietica; ma è lecito anche intuire che il Comando bolscevico vada ricercando altri punti deboli nello schieramento avversario

Nel settore settentrionale, l'attacco russo si è svolto sui due fianchi dell'arditissimo saliente di Schlussenburg, ad est di Leningrado, e più propriamente su quella specie di ponte terrestre che collega l'eserdito tedesco col lago Ladoga. L'intente dell'attacco era chiaro: tentare, cioè, di dare qualche respiro all'ex-capitale russa, da quindici mesi assediata.

Particolarmente accanito si è svolto poi l'attacco russo a sud-ovest di Voronez, ove il Comando sovietico ha cercato di creare un punto di massina pressione in corrispondenza del tratto ove erano schierate le forze magiare ed anche qui il nemico na sperato invano di cogliere alla sprovvista i difensori.

Più a sud, in quel territorio che a guisa di un vastissimo triangolo si stende tra il Don, il Volga ed il Caucaso, non ostante che i Sovietici abbiano insistito nei loro pesanti attacchi, la situazione è rimasta pressochè stazionaria. Sul medio Don, le truppe dell'Armata italiana, le quali difendono da sole un importante tratto di linea, continuano a dare un contributo di eccezionale valore alla grande battaglia difensiva: i



nostri alpini, in particolare, stanno scrivendo un'altra superba pagina di gloria.

Con particolare violenza, poi, arde da alcuni giorni la lotta nel settore di Stalingrado. Nella vastissima superficie abitata, di quartiere in quartiere, di strada in strada, i Russi tentano di rigunadaguare terreno, soverchiando i difensori, ma questi continuano ad opporre la più strenua resistenza, alla quale ha reso il dovuto omaggio anche il conunicato del Comando Supremo fermanico del giorno 16, dicendo che «i Comandi e le trappe hanno muo-

vamente fornito, nel corso di queste azioni, una brillante prova di eroiche virtù militari ». E' da notare, anzi, che tutto quel comunicato, più che nell'enunciazione abituale degli ultimi eventi militari, si risolve in una vibrante esaltazione dell'eroismo dimostrato dalle truppe tedesche nella veramente epica resistenza ch'esse da più giorni stanno opponendo agli assalti sferrati da ogni parte. Comandi e truppe sono accomunati in questo alto riconescimento ufficiale, che assume tutto il valore di una solenne citazione

ne nei suoi diversi punti di gravità. Perfino un autorevole critico inglese, il noto Cyrill Falls, ha dovuto riconoscere che non v'è alcun indizio, fino a questo momento, che la difesa tedesca all'est sia paralizzata in qualche punto dell'immenso fronte e che l'andamento di questa offensiva invernale nemica lascia intravedere l'impossibilità per i Sovietici di riconquistare il territorio perduto con le forze che potranno rimaner loro in primavera.

Sul fronte asiatico, dopo il fallito tentativo delle truppe britanniche al



giapponesi nella provincia centrale dell'Anhwei, sconfiggendo la 71° divisione cinese e conquistando l'importante centro di Shihkão-

Per quanto riguarda, infine, la lotta nei mari del sud, continuano i combattimenti sia nella Nuova Guinea sia nelle Salomone, per il possesso delle basi atte a dare all'uno o all'altro dei contendenti le maggiori probabilità di successo finale. Così, nella Nuova Guinea si combatte sempre accanitamente nei pressi della base di Buna e nell'isola di Guadalcanar attorno all'aerodromo di Henderson, unica base rimasta nell'isola ai nord-americani. e sia nell'uno che nell'altro settore sono annunziati nuovi progressi delle truppe giapponesi.

AMEDEO TOSTI

all'ordine del giorno della Nazione in armi contro la barbarie bolscevica.

Anche nel settore Caucasico, infine, la lotta è proseguita, accanitissima, con una notevole accentuazione, come già si è accennato, nel settore occidentale; anche qui, però, il nèmico ha cercato invano di cogliere un successo, poichè in quel terreno, prevalentemente boscoso, la difesa ha potuto esplicare tutta la sua efficienza.

Nel circoli competenti germanici si ammette apertamente che l'offenensiva sovietica possa protrarsi ancora a lungo, e fors'anche con non scemata intensità, specie fino a quando dureranno i rigori dell'inverno, sui quali i Russi sogliono fare il massimo assegnamento; ciò non toglie, però, che gli eventi militari attuali e futuri siano valutati con la massima serenità e con la più obbiettiva calma.

Indubbiamente, è questa la più grande operazione militare che i Sovieti abbiano compiuta dall'inizio della campagna ad oggi, ed esige la massima decisione e la massima compattezza di forze per fronteggiarla. Il momento militare, quindi, è della massima importanza, ed esige non solo sui fronti di combattimento ma anche nell'interno dei paesi combattenti la massima disciplina e la cooperazione di tutte indistintamente le energie nazionali, per poter superare la dura prova. D'altra parte, è di conforto rilevare, anzitutto, che i Sovietici, di qui a qualche mese, non potranno più contare sul loro grande alleato, l'inverno, e poi che, non ostante tutto. essi non son finora riusciti a modificare, sostanzialmente, la situazio-





comando del generale Wavell di avanzare oltre la frontiera indo-birmana, in direzione dell'importante centro marittimo di Akjab, sembra invece che forze giapponesi siano mosse dalla frontiera birmano-cinese, inoltrandosi per più decine di chilometri in territorio cinese.

L'offensiya nipponica, poi, che era stata iniziata nella grande ansa de fiume Azzuro, a nord di Ankau, secondo quanto annunzia il Quartier Generale Giapponese, ha compiuto vittoriosamente la sua prima fase, pressocchè annientando un'intera armata di Chung King. Un altro suecesso hanno conseguito le truppe

1) Mexi motocoraxati italiani nel sud libico (R. G. Luco - Colo) — 2) Agguato di berzaglieri (R. G. Luco - 3) Cannoni anticerei e anticaro abandonati digli Inglesi sul frotte tunisino (R.D.V.) — 4) Un camasiamento di accesso alle posizioni germanicho di Peterhol (R.D.V.) — 5) Buche immense di proiettili, gravigli di ferraglie e gole protese di cannoni dicono dell'accaminento della battaglia sul froste orientale (R.D.V.) — 8) Una nostra posizione avansata sul fronte libico (R. G. Luce) — 7) Prigionieri britaccolta nel pressi di Tunisi (R.D.V.) — 8) Gratatieni dei reparti corazati germanici scortano verso le retrove i prigionieri catturati sul fronte tunisino catturati sul fronte tunisino catturati sul fronte tunisino

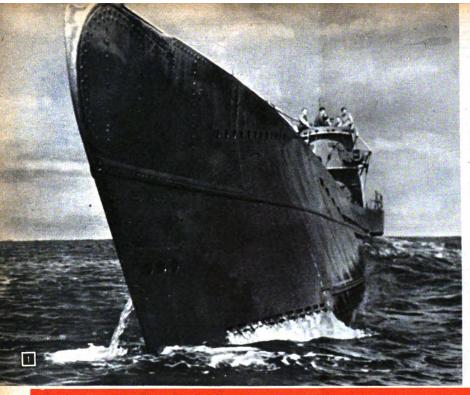

secondarie, a carattere frammentario ed episodico, Ciò non toglie che queste azioni, per il loro numero, per la complessa attività navale dalla quale derivano, per il lungo sviluppo delle rotte e la vasta estensione delle aree marittime ove possono determinarsi e alle quali si estende il compito della difesa del traffico, rappresentino un capitolo non trascurabile della guerra navale, se pure meno noto degli altri. La tecnica della difesa del traffico merita dunque una volta tanto un esame rivolto precisamente a quella parte dei trasporti marittimi che possono dirsi fuori dell'epicentro della guerra aero-navale.

Se ci riferiamo in concreto al bacino mediterraneo, all'Italia, alla nostra guerra, è chiaro che questo esame debba estendersi a tutto il traffico, fatta eccezione per quello diretto in Africa. Veramente in passato, nel corso della campagna di Albania e di Grecia, anche il traffico che si svolgeva fra i porti delle Puglie e quelli dell'Albania assunse una fondamentale funzione strategica per la importanza, per la urgenza e per la mole; come tale esso fu protetto con ogni possibile cautela non solo dagli attacchi dei sommergibili e dagli aerei nemici, ma anche dalle eventuali sorprese delle forze di superficie britanniche mediante crociere compiute da divisioni navali al sud del Canale di Otranto. Tuttavia la flotta inglese non tentò mai seriamente di ostacolare il nostro traffico attraverso il basso Adriatico venendosi a impegnare in quelle acque ristrette

# LA DIFESA DEL TRAFFICO MA



e d'altra parte, superata quella fase della guerra, tutti i traffici marittimi fra l'Italia e la Grecia, l'Egeo, i Dardanelli, si sono diradati e sono ritornati ad essere comunicazioni di s'ordinaria amministrazio ne ». In definitiva quindi, allo stato attuale delle cose, il complesso dei traffici marittimi che pure avendo bisogno di protezione non sono particolarmente esposti alle offese nemiche si possono così riassumere:

1) comunicazioni con le isole italiane maggiori e minori e special-

Il problema della difesa del traffico marittimo assurge ad una importanza fondamentale là dove il contrasto aero-navale del nemico assume carattere di speciale intensità e continuità, come per esempio è avvenuto e avviene nei riguardi dei nostri trasporti destinati alla alimentazione dei fronti africani; ma esso sussiste anche in quei settori e su quelle rotte dove l'insidia e l'offesa nemica sono meno frequenti e intense o dove, sia per ragioni di distanza sia per il minore interesse

militare ed economico delle comunicazioni e dei trasporti marittimi che vi si svolgono, gli attacchi dell'avversario diventano addirittura sporadici, eccezionali. Di conseguenza, in certi casi e in certe zone i trasporti marittimi impegnano a fondo, per la loro protezione, ingentimezzi navali ed aerei e il contrasto nemico può determinare grandi battaglie aero-navali; in altri casi e inaltre zone, invece, dalle operazioni di protezione del traffico possono derivare tutt'al più azioni di guerra



mente con la Sardegna e la Sicilia;

2) comunicazioni attraverso lo Jonio e il basso Adriatico e per la via del Golfo e del Canale di Corinto, cioè comunicazioni con l'Albania, la Grecia, l'isola di Rodi e il Dodecanneso, gli altri paesi e porti del Levante; naturalmente avvengono per questa via i trasporti destinati a soddisfare le varie esigenze dei corpi di occupazione e quelli derivanti dalle residue relazioni commerciali e di approvvigionamento e scambio con i paesi accessibili del Levante;

 comunicazioni con la Spagna, di interesse commerciale;

4) linee di cabotaggio, cioè trasporti longitudinali lungo i litorali della Penisola, di vario interesse per l'economia di guerra della Nazione e in concorso con i trasporti terrestri (salvo il caso della Dalmazia, dove i trasporti locali, per la scarsa viabilità locale e sopratutto per la mancanza di strade ferrate litoranee, si svolgono quasi esclusivamente per via marittima).

In quanto alle comunicazioni con esse sono del novero dei trasporti militari e principali. Non rientrano quindi nella nostra analisi

Contro tutto questo traffico marittimo mediterraneo italiano, che non ha immediata attinenza con la guerra, ma che ha pure la sua importanza, in linea teorica il nemico può agire coi sonumergibili, colle mine, cogii aerei e finalmente con le navi di superficie. Però, data la ubicazione delle basi navali nemiche e poichè le aree interposte fra tali basi e quelle nelle quali si svolgono i traffici in esame sono sistematicamente controllate dalla esplorazione aerea dell'Asse, è assai difficile che forze navali di superficie nemiche possano giungere inosservate sulle rotte del traffico. La difesa contro sorprese del genere è quindi di carattere preventivo ed esplorativo. Perciò non si tengono in mare forze navali italiane e meno che mai si scorteno direttamente i piroscafi che percorrono le rotte in questione con forze navali italiane destinate a contrapporsi alle eventuali incursioni nemiche: ci si limita a sospendere il traffico, fermando le partenze o facendo rientrare nei porti i piroscafi che sono in mare, qualora qualche movimento di reparti navali nemici creasse la possibilità - abitualmente inesistente — di offese navali in questa o in quella area. Si applica cioè, per così dire, un criterio di difesa indiretta e passiva, in certo modo analogo a quello che consiste nel prendere posto nei rifugi durante e solo durante gli attacchi aerei o al loro delinearsi, mentre l'attività si svolge normalmente indisturbata in ogni altro momento.

L'offesa aerea è invece, almeno teoricamente, onnipresente se non altro come minaccia e come possibilità. Tuttavia in guerra ciascuno degli avversari tende verso formule e metodi di massimo rendimento è

tinuità per lunghe navigazioni, dal porto di partenza fino al porto di arrivo.

Rimane il pericolo dei sommergibili, che è realmente il maggiore che minacci questo traffico marittimo. Per combatterlo si ricorre, sempre che ciò risulti possibile, alle scorte dirette; si impiegano cioè le siluranti per scortare piroscafi isolati o piccoli convogli di due, tre unità mercantili lungo le rotte costiere, o lungo gli altri itinerari del traffico.

Il sommergibile nemico dovrà quindi affrontare la silurante e sfidare le sue bombe per lanciarsi all'attacco col siluro; in ogni caso gli sarà impossibile portarsi all'assalto in superficie col cannone. Le siluranti assolvono così un triplice compito: preventivo, in quanto rendono più difficile al sommergibile arrivare al lancio; intimidatorio, in quanto impongono al nemico di affrontare un pericolo che non sempre oserà sfidare; repressivo o punitivo, in quanto talvolta il nemico riuscirà ugualmente nell'intento di silurare uno dei piroscafi scortati, ma pagando il successo col proprio affondamento. -

Questo scorte dirette, insieme con le azioni di caccia condotte con vari mezzi di guerra contro i sommergibili comunque e dovunque avvistati e segnalati, costituiscono indubbiamente il più efficace contrasto antisommergibile. Però non sempre e non dovunque è possibile assicurare





al largo dei quali sono stati notati dei sommergibili e con altri provvedimenti analoghi, che bene si immaginano.

Resta il pericolo delle mine. Il Mediterraneo è così profondo che questo pericolo è inesistente in molte parti della sua superficie. Dove i fondali ridotti consentono l'impiego delie mine, siano esse meccaniche o magnetiche o acustiche, ad urtanti o ad antenna, ad ancoramento o da fondo, il pericolo ricompare improvviso e multiforme. Senonchè. quando si tratti di specchi d'acqua piuttosto vasti non è evidentemente impresa facile per il nemico minarli a nostra insaputa in tutta la loro estensione; mentre nel caso di paraggi ristretti e delle rotte obbligate, come negli accessi ai porti, riesce possibile istituire sistematici servizi di dragaggio che spianano la via alle navi, la controllano, la sgombrano dalle insidie. Finalmente, quando esiste il sospetto della presenza di mine e non sia stato ancora possibile procedere a operazioni di verifica o di dragaggio, si devia si interrompe temporaneamente traffico, analogamente a quanto si è visto per il caso in cui in determinate zone sia stata segnalata la presenza di sommergibili.

### GIUSEPPE CAPUTI

Simile ed un mostro morino il sommergibile semenye dei flutti occuniet (R.D.V.) — 2) Un grosso cultiro tedesco de costo, in azione contro elistivi bellici della Gran Bretagna (R.D.V.) — 3) A boede di une toestra unità de guerra:/cariicamento di un pesso di urtiglieta/(R. G. Luce) — 4-5) A Marsiglia, dopo che il traffico ha ripreso nel porto la contraerea germanica sta all'erta contro qualsiasi tentativo di lacuralona nemica (R.D.V.) — 6) Nostro cacciatorpedimiere alla fonda nel porto di Biserta (Foto R. Aeronautica)



che, trovando più proficue e più agevoli le azioni contro i porti, gli attacchi alla marina mercantile sulle rotte meno importanti e meno frequentate sono nel complesso piuttosto scarsi. Essi si localizzano invece di preferenza nelle aree focali del traffico e specialmente là dove i traffici scondari e commerciali interferiscono e si sovrappongono con quelli principali e militari. Lungo tali percorsi, che sono in genere una parte piccola ma pericolosa del percorso totale, si ricorre allora alle scorte aeree che non sarebbe possibile adottare con carattere di con-

per quanto modesta e lontana dalle rotte abituali del traffico. Si supplisce allora come meglio si può o con scorte minori, come mas e motovedette, o armando i piroscafi in modo che possano difendersi col cannone in caso di attacco in superficie. Infine una difesa indiretta, ma di notevole importanza ed efficacia, consiste nel manovrare il traffico marittimo con ordini radiotelegrafici dirottando i piroscafi che si accingono a transitare per una zona dove è stato avvistato un sommergibile nemico, sospendendo temporaneamente le partenze dai porti



# l "CACCIATORI" DI CARRI

z'altro sopraffatto dai riflessi immediati dello sgomento, per concretare la sovrumana determinazione d'affrontare il mostro d'acciaio in un serrato duello di vittoria o di morte...

Naturalmente, questo « corpo a corno » tra l'nomo e la macchina corazzata rappresenta un mezzo sussidiario ed estremo nella complessa organizzazione della difesa controcarri, dove - come già fu detto nell'articolo dianzi ricordato - l'azione d'arresto è affidata soprattutto al tiro dei cannoni anticarro. Allo scopo di riconoscere il giusto valore relativo ed assoluto dell'eventuale intervento dei cacciatori di carri, è dunque interessante lumeggiare una rapida visione d'insieme di tale azione d'arresto, graduando in essa obbiettivamente l'entità dei fattori materiali e l'apporto di quelli dello spirito.

Bisogna innanzi tutto tener presente il carattere dominante che l'attuale conflagrazione, in analogia formale e in sostanziale antitesi con quella che la precedette, è venuta ad assumere sotto l'influsso dell'imprevisto: mentre infatti le operazioni che caratterizzarono il precedente conflitto mondiale, preparate e iniziate col presupposto del movimento, si stabilizzarono a tal segno che tutti i mezzi escogitati per giungere ad una risoluzione, dal carro armato al reparto d'assalto, conversero nel tentativo d'aprire un varco alla manovra, quelle della guerra in atto, previste dai più come paralizzate dinanzi alle linee fortificate tipo Maginot, hanno invece avuto, so-

cannoni da fanteria, fine ai pezzi di medio calibro. L'azione d'arresto contro i carri s'effettua normalmente per pezzo e a puntamento diretto; ma possono concorrervi anche il tiro di sbarramento a massa dei calibri maggiori, oltre che gli sbarramenti fissi costituti dai campi minati e i bombardamenti distruttori degli aerei in picchiata.

Va da sè che allo scaglionamento dei mezzi materiali preposti alla difesa controcarri corrisponde un'inversa graduatoria dei valori dello spirito, che s'intensifica sempre più verso le linee avanzate, e al vertice della quale sta il fante, armato quasi esclusivamente del proprio coraggio.





In un recente articolo, nell'accennare alla nuova specialità dei cacciatori di carri, che si sta creando, selezionando e perfezionando in parecchi degli eserciti più intensamente impegnati nell'attuale conflagrazione, abbiamo rilevato ch'essa sembra riassumere in sè ed assommare alcune tra le più alte possibilità dell'umano eroismo. Se però si volessero cercare dei precedenti nella storia potrebbe convenirsi che i più antichi precursori degli odierni cacciatori di carri furono forse quei soldati romani che, vinto il primo moto di sorpresa e di sgomento all'apparire degli elefanti di Pirro, non esitarono a tornare arditamente alla riscossa contro la schiera delle fortezze semoventi portate dai pachidermi, avvalendosi a

ragion veduta del lento incedere di questi ultimi.

Tale innegabile parentela ideale appare ancor più diretta ed evidente se si tien conto che i carri armati, oltre all'azione materiale determinata dalla potenza, dal peso e dall'impiego a massa delle macchine, ne svolgono una morale non meno importante, che consiste nell'effetto esercitato sull'animo dell'uomo dall'apparizione del carro: dinanzi al colosso meccanico che avanza con irresistibile andatura d'automa, schiantando e travolgendo ogni ostacolo, il combattente a piedi o a cavallo, già in parte stordito e annichilito nel quadro apocalittico della battaglia d'oggi, deve fare appello a tutte le residuali energie del proprio spirito per non essere senprattutto per merito delle formazioni corazzate, un così accentuato sviluppo manovriero, che ogni sforzo di chi subisce l'iniziativa dell'avversario è ormai essenzialmente diretto a porre un freno al movimento.

L'importanza che, per effetto di tale situazione contingente, è venuta ad assumere l'azione d'arresto ha indotto tutti gli eserciti belligeranti a fornirsi sempre più largamente di armi anticarro e ad organizzare lo scaglionamento in profondità sul campo di battaglia, col criterio di realizzare in esso consistenza ed efficacia crescenti dall'avanti all'indietro: dai moschetti e dalle bomba a mano dei nuclei avanzati, si passa in tal modo ai fuciloni, alle mitragliatrici e alle mitragliere con protettili perforanti, si cannoncini e ai

### L'UOMO CONTRO IL CARRO

A quest'ultima definizione non deve però attribuirsi un significato tropo po letterale nè meramente romantico. E' infatti da ritenersi che le disastrose cariche della cavalleria polacca contro le formazioni corazzate germaniche sieno state l'ultimo atto della lotta dell'uomo contro il carro svolta senza l'ausilio d'una particolare tecnica di combattimento e di mezzi d'offesa rispondenti, anche se di circostanza.

Tutte le fanterie sono attualmente dotate, in minore o maggiore nisura, di armi individuali anticarro e vanno sempre più facendo l'abitudine, perfezionando il metodo per affrontare anche da sole, all'occorrenza, gli spaventosi mostri d'acciato che imprimono il ritmo travolgente dei loro motori al corso delle odierne battaglie. Il fante non ignora certamente che il compito precipuo d'arresto è affidato alle artiglierie di vario calibro, ai contrattacchi delle formazioni corazzate d'assalto, agli sbarramenti di mine e ai bombardamenti degli aerei da picchiata; ma se, per eccezionali circostanze, deve sbrigarsela da solo, con le poche e leggere armi di cui dispone in proprio, non esita ad impegnarsi con audacia e sagacia contro l'avversario meccanico, in una singolar tenzone fatta d'agguati, di sorprese, di schivate, d'improvvisi a fondo sui punti più vulnerabili del mastodonte. In tal senso è infatti orientato l'addestramento tecnico e spiri-



ma presiabilita, per concretarsi nelle più impensate e imponderabili reazioni d'iniziativa, di prontezza. di decisione, di sfruttamento della sorpresa, d'immediata utilizzazione d'ogni attimo e d'ogni appiglio favorevoie. I due tempi fondamentali che caratterizzano l'azione dei cacciatori sono l'immobilizzazione del carro e la sua eliminazione dal combattimento. Una volta fermo, il carro armato può in genere considerarsi perduto. Oltre ai mezzi specifici d'arresto e di distruzione (armi da fuoco di vario tipo, pel tiro sui fianchi, sul tergo, sui cingoli, nelle feritoie; bombe a mano incendiarie, fumogene, magnetiche: piccoli lanciafiamme...), il cacciatore utilizza ogni espediente atto a l'avorire l'offesa contro il mastodonte: frapposizione di pezzi di legno resistente tra il cingolo e la ruota motrice, per impedire la trasmissione del movimento; bloccaggio della torretta girevole per mezzo d'una spranga di ferro introdotta nell'ingranaggio; accieeamento del periscopio con degli stracci, o magari con un copricapo; otturazione deile feritoie con terra od altro; incendio a mezzo della classica bottigita di benzina...

Anche intorno a siffatti stratagenmi si sofferna l'addestramento tech so e selettivo dei cacciatori di carri. Ma in pratica tali risorse di forcuna sono esseuzialmente suggerite dalla diretta esperienza di gnerra e dalle circostanze del momento, prontapiente utilizzate e sfruttate con animo invitto. Perciò la nuova specializzazione, sebbene si vada diffondendo in quasi tutti gli eserciti, è destinata soprattutto ad affermarsi presso quelli a più alto tenore patriottico e combattivo. L'ha dimostrato con efficacia circa sei mesi fa la vivacissima lotta sostenuta dai bersaglieri del 3º reggimento contro una formazione di carri armati sovietici lanciati furiosamente all'as salto attraverso le lievi ondulazioni della riva del Don, già raggiunta dai nostri: il combattimento fu lungo, sanguinoso ed alterno, condotto con inflessibile accanimento e sostenuto con indomito eroismo, e la suo sintesi conclusiva e costruttiva sembra essere contenuta nell'iscrizione che campeggia sul cimitero dei bersaglieri caduti in quell'azione vittoriosa: « Ma i carri armali non passarono .

### MARIO CONTI



1) Anf.carri sul fronte orientale (R. G. Luce) — 2) Mestre postusioni di criscipieria fre le nevi dell'Inverso russi di criscipieria fre le nevi dell'Inverso russi (R. G. Luče) — 3) Durante la hettergia del control dell'archive in control dell'ammenso fronte dell'archive in control dell'ammenso fronte deve la teve ha distesci il su manto gelato (R.D.V.) — 5) Nel settore di Tuopse, le controeres dell'archive in control dell'archive in

tuale dei cacciatori di carri, inteso a creare, a selezionare e a perfezionare delle aliquote di specializzati di spiccata capacità, di solida prepurazione, di multiforme esperienza e di sicuro rendimento. Sorge così un'altra specie d'arditismo tecnicizzato, una nuova aristocrazia del valore, nella quale le forze primigenie del coraggio, del dominio di sè, dello spirito di sacrificio sono potenziate e integrate da quelle modernissime della conoscenza meccanica e della pratica esecutiva, che valgono a ridurre ogni sorpresa, determinando immediatamente i mezzi e i procedimenti più idonei per raggiungere il

Bastano questi brevi accenni per comprendere che la prassi di combattimento dei cacciatori di carri



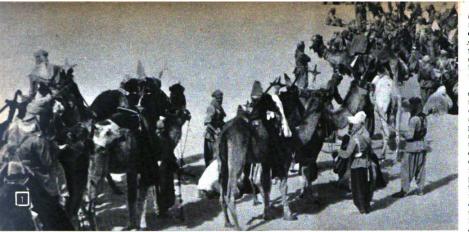

### BESTIE IN GUERRA

L'affiatamento che si è stabilito fra quanti collaborano a questa rivista, consente sviluppi successivi di concetti, per cui ad un articolo pubblicato in un precedente fascicolo sull'impiego in guerra degli animali, segue, come complemento, questo che intende agriungere particolari diversi a quanto è stato esposto.

Già Plinio, ai suoi tempi, parlava del cane « così poco esigente in fatto di soldo, di armamento e di onori « come di un prezioso ausiliario del combattente e certo questo animale è quello che attira di più la considerazione per i suoi impieghi di guerra. Si tratta di sapere come esso possa essere educato ai compiti che gli si affidano, i quali possono nella difesa, ma anche utilissimi nella cattura di prigionieri. Si tratta di addestrarli nel modo migliore e, naturalmente, sono nate dalla esperienza regole precise e metodi fondati oltre che sulla pratica, anche su quanto la scienza ha potuto stabilire sull'istinto degli antinali infatto di orientamento o sulla facolta che essi hanno di interpretare la volontà degli uomini e seguirne i precetti.

L'educazione di un cane da guerra è il risultato di una vera arte che richiede molta pazienza e soprattutto molta dolcezza non disgiunta da adeguato dominio. Il primo esercizio cui il soggetto viene sottoposto, è quello di seguire al laccio il soldato

cui viene affidato. Passandosi quindi all'ammaestramento esso trova le prime applicazioni nei comandi: « a cuccia », oppure: «in ginocchio». Quando il soggetto riuscirà a seguire meccanicamente i due ordini verrà obbligato a non fare alcun rumore o movimento che possa rivelare il luogo dove si trova. Dopo di ciò sul richiamo di un qualsiasi fischio o altra modulazione, dovrà accorrere verso l'ammaestratore. Terminata questa prima fase ammaestrativa viene abituato a distinguere l'uno dall'altro i vari rumori di guerra, senza che in conseguenza di essi fugga, frema o abbai. Fra scoppio di cannonate o rumore di fucileria, deve difatti rimanere impassibile. Acquistata la sicurezza o meglio il dominio dei riflessi istintivi, vengono le lezioni che tendono a mettere il cane in grado di distinguere l'uno dall'altro rumore e perfino l'un passo dall'altro e, le altre, intese a far sì che l'animale sia in grado di ritrovare il proprio padrone senza che nemmeno questi ricorra al fischio o al richiamo abituale.

Tutto ciò deve essere ottenuto, senza che mai si ricorra ad un colpo di bastone. Colpire l'animale vuol dire alienarsene la simpatia e tutta l'educazione deve essere, invece, fondata su rapporti di affettuosa consuetudine. Dolci e leccornie serviranno a compensare l'allievo: e quando uno di essi non si mostrasse

sufficientemente bravo, non vi è che ricorrere al rimprovero e magari a qualche punizione come quella di lasciarlo a cuccia per un certo tempo o di togliergil la ricreazione insieme ai compagni. Sarà questa, per il cane sensibile, una grave mortificante punizione.

saranno terminati, il candidato verrà destinato ad un corso superiore e se dovrà essere utilizzato come sentinella, o meglio, come cane di punta, gli verrà insegnato come possa essere segnalato il pericolo con un semplice sommesso mugolio. Se dovrà invece servire come porta-ordini, gli si insegnerà come possa trovare il proprio conducente anche a parecchi chilometri di distanza in terreno accidentato. Se poi si tratterà di educarlo come cane da traino, con successive esercitazioni e mettendolo in coppia con un compagno, lo si addestrerà a tirare fino a 200 chilogrammi di peso, quando non gli si collocherà addosso un carico di viveri e munizioni che egli stesso, passando tra le linee avversarie, dovrà portare in un determinato luogo. I cani dell'Alasca e quelli delle Alpi e dei Vosgi, sono i più adatti per questo impiego e possono giungere, come è noto, ad adempiere funzioni di porta-feriti, ajutando l'infortunato a mettersi sulla slitta che il cane stesso ha poi il compito di trascinare al posto di medicazione.

Sono tali i servigi che il cane può rendere, che nella passata guerra un Colonnello francese comandante del 52° Reggimento, ha creduto di mettere all'ordine del giorno la morte del cane sentinella Leone con numero di matricola 147 e del cane porta-ordini Leone con numero di matricola 168, ambedue uccisi a quota 304, in quanto questi fedeli compagni dei soldati « avevano reso al Reggimento i più preziosi servigi». In tempi più lontani, l'Arcivescovo di Upsala, Olao Magno, osservava che i finiandesi nel XVI secolo erano abilissimi ad educare i cani per combattere la cavalleria nemica e nella sua Storia dei costumi e delle guerre dei popoli nordici, narra che Enrico VIII, inviando una armata ausiliaria a Carlo V. metteva a servizio del monarca spagnolo anche una forza di 400 cani. Nel secolo scorso. Orazio Vernet immortalava Mustacchio, cane reggimentale che fece la guerra del primo impero e fu decorato dal Maresciallo Lannes, nonchè Miseria della Guardia, Pompon del 48° di linea e Mitraglia del 2º artiglieria che per ben due volte fu ferito nell'assedio di Algeri. Nel 1887 il Luogotenente Jupin, pubbli-



essere di vario genere, trattandosi di adoperarlo come sentinella oppure di mandarlo di pattuglia, ovvero di servirsene come mezzo di attacco. per la cattura di prigionieri o infine per il soccorso medico in zone pericolose. Addestrandolo al servizio di guardia viene sfruttato in esso il senso dell'udito che è sviluppatissimo anche in rapporto alla conformazione a conca del padiglione che, particolarmente nel cane da pastore, è orientato in avanti e costituisce un ricettacolo meraviglioso di onde sonore. Cani di altra specie sono, invece, utilizzati per azioni di pattuglia e, lanciati all'attacco, non solo diventano terribili



cava uno studio sui cani militari e successivamente nel 1890-un volume sull'impiego di essi in guerra: Si deve probabilmente a questi studi sel cane è entrato a far parte delle forze armate, con un impiego sempre più vasto e un numero sempre maggiore di formazioni.

In Francia fu peraltro nel 1908 che il Capitano Tolet ed altri fondavano una Società del Cane di Sanità. Ne derivarono altre iniziative che poterono inviare al fronte durante il passato conflitto ben 3,251 cani perfettamente ammaestrati. Fra di essi Truc, da solo, poteva salvare nei Vosgi ben 156 feriti, mentre Rip, quando i portaferiti avevano lasciato il campo, poteva trovare ancora 3 individui esanimi, e da parte sua Domino riusciva ad indurre un porta-feriti che già si allontanava, a cercare un altro soldato, giacente sotto un ammasso di macerie. Un soldato, mezzo soffocato sotto un mucchio di cadaveri, credeva d'altra parte di morire, quando sentì una carezza sulla fronte. Era il cane di Sanità che, dopo averlo confortato della sua presenza, filava alla ricerca degli infermieri e abbaiando e trascinandoli, li conduceva presso il ferito da salvare.

Meno celebre e meno benvoluto del cane, il piccione viaggiatore è anch'esso un prezioso ausiliario per il soldato. Capace di sopportare gli sforzi più rudi, esso viene di solito impiegato per il recapito di messaggi. Il piccione viaggiatore moderno di grande razza è capace, difatti, di percorrere ad una velocità che si aggira sugli 80 chilometri all'ora, distanze da 760 a 900 chilometri in un giorno. La sua testa è convessa, la fronte bombata, il becco robusto. L'occhio è caratteristico per la facoltà di accomodamento che consente la visione sia a breve che a lunga distanza. Il petto è largo, carenato, e il ventre ridotto al minimo possibile: ma ciò che più colpisce nel piccione viaggiatore è la conformazione delle penne. Le ali sono solidamente attaccate a forti spalle e quando esse sono spiegate, si incurvano. Le penne maestre sono nervose, lunghe e larghe e si sovrappongono l'una all'altra come le scaglie di una corazza. L'amore della colombaia è sviluppato al massimo nei piccioni viaggiatori ed aumenta con gli anni manifestandosi coll'istinto della proprietà nei maschi e l'istinto della maternità nella femmina. La facilità del ritorno del piccione è il risultato di tali istinti sviluppati dall'uomo nel corso dei secoli, ma il senso della direzione, la

cione verso la colombaia, anche a distanza di sette od ottocento chilometri, rimangono un mistero cui invano si cerca una analogia nei fenomeni, radioelettrici figurandosi una speciale sensibilità ad onde di un genere non conosciuto, o si tenta di spiegare col dono di una vista, di un udito o di un olfatto a servizio di una specialissima memoria.

Non si tratta peraltro di riconoscere o ricostruire ambienti, in quanto il grande Fabre, nell'Istinto degli insetti, ha poiuto provare che si possono portare a grandi distanze coleotteri od altro, entro scatole chiuse e con mezzi meccanici, ed ugualmente essi, dopo un iniziale smarrimento, ritrovano la giusta direzione per ricondursi ai luoghi da dove sono partiti. Il senso di direzione risulta, dunque, da ben altra cosa che non una speciale facoltà di attenzione o di ricordo: si tratta di un orientamento che in certo senso

custodia lunga 10 centimetri e larga sei, fissata sul dorso e che nella forma gli si adatti nel miglior modo nossibile.

L'operazione più delicata dell'addestramento, consiste tuttavia nell'abituare l'animale a volare intorno alla colombaia, raggiungere altro luogo stabilito e ritornare, poi su chiamata, presso l'ammaestratore.

Un altro esercizio delicato è quello del volo notturno, su cui ha cominito indagini conclusive lo spagnolo Estopina, stabilendo che il messaggero alato torna con maggior facilità alla propria colombaia nella notte oscura, che non nell'incanto del chiarore lunare.

Poichè il pericolo peggiore per il piccione è costituito dalla possibilità che egli vada ad urtare con violenza contro un filo elettrico schiacciandosi nell'urto, si cerca di fargli comprendere tale pericolo; ed anche per il piccione il metodo migliore



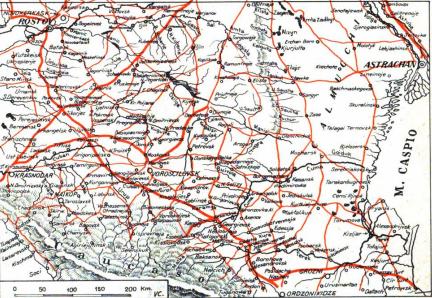

può paragonarsi a quello dell'ago magnetico di una bussola, in quanto gli animali sarebbero sensibili a speciali emanazioni o, meglio ancora, ai modi coi quali l'uomo si dirige seguendo le indicazioni delle stelle.

Comunque, anche il piccione viaggiatore dev'essere sottoposto a regole severe per la sua educazione; fin dall'infanzia deve familiarizzarsi con l'allevatore ed il periodo di adattamento dura, di solito, 15 giorni; dal 25° della sua esistenza e fin quando avrà raggiunto l'età di due mesi, il piccione viene addestrato a prendere la colombaia co+ me punto di riferimento mentre più lunghi diventano i suoi voli giornalieri. Soltanto quando si è sviluppato in lui il senso della direzione, gli viene fissato alle zampe il tubo porta messaggi che consiste in una scatoletta di alluminio o in un leggero gambo, intorno al quale viene avvoltolato il testo stabilito. Quando si tratta di messaggi di maggior formato, fotografie od altro essi vengono invece posti in una

di addestramento è quello basato sulla amorevolezza, senza giungere, tuttavia, ad una confidenza e ad una tenerezza che lo vizierebbero. Valsono le carezze ed i doni, ma indispensabile anche in questo caso è il dominio stabilito con la fermezza e la severità.

Per gli stessi impieghi del piccione viaggiatore, i giapponesi e i tedeschi han tentato di servirsi delle api. La microfotografia mette in grado, ormai di affidare anche ad esseri così minuscoli, importanti messaggi, e certo un'ape non corre rischi di essere uccisa nel suo volo.

L'ape, però, non può percorrere le distanze che supera un piccione e, per di più, non sopporta il freddo, per cui il suo impiego è escluso durante il periodo invernale. Il ritorno al focolare è poi meno certo che quello del piccione, poichè l'ape ha spesso, in volo, avventure che la deviano dalla località in cui sarebbe diretta per modo che l'insetto risulta un messaggero poco fidato. Sembra, tuttavia, che l'ape abbia fornito grandi servigi in materia di contro-

spionaggio: e parecchie rivelazioni potrebbero aversi, in seguito, circa il suo impiego.

Ma qui, si voleva soltanto celebrare quanto di generoso vi è negli animali che agiscono in guerra accanto agli uomini; chè sono questi se mai a servirsi degli animali per i loro fini meno nobili onde più che mai attuale diventa l'osservazione del misantropo che non sempre la compagnia degli uomini sia preferibile a quella delle hestie.

### ALDO BONI

1) Reporti di truppe schariane nel deserte libice (R. G. Luce) — 2) Tirettors senegciesi, prigioni dei conti, renaminatori dei conti, renaminatori dei conti, renaminatori dei continuamento (R. G. Luce) — 3) Difficiale marcia dei rifornimenti germanici attarerso le foreste paludose del Caucan nordeccidentale (R. D.V.) — 6) Paracaduttati britannici sul irone tunino attandono di essere convoglicit verso i campi di concentramento (R. D.V.) — 5. Uno squadrono di cossociali volonitari presta giurmento alle cuttrità miliari germaniche (R. D. V.) — CARTINAI La sona di cambattimenti del Caucaso.

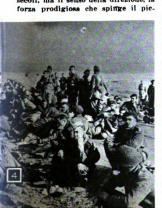

### DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUERRA

Il Quartier Generale delle Porze Ar-nale comunicu in data 9 gennaio:

Sui fronti della Sirtica e della Tuni-a scontri di pattuglie a noi favore-

voli.
L'aviazione dell'Asse ha svolta intensa attività: in Libia concentramenti di
carri armati e di autonezzi venivano
attaccati da nostre squadriglie d'assalto con visibili risultati, mentre nel corso di vivacissimi duelli svoltiai nei
cielo libico e tunisino la caccia germa-

nica abbatteva 21 apparecchi.

Durante azioni nemiche di bombardamento acreo su centri abitati dell'Africa settentrionale, nostre batterie della difesa colpivano e distruggevano 2 ve-

nvon. Una nuova incursione è stata effet-tuata sull'isola di Lampedusa: non so-no segnalati danni di rilievo; nessuna vittima.

Non ha fatto ritorno alla hase un no-stro sommergibile; secondo notizie di fonte nemica gran parte dell'equipag-gio è caduta prigioniera.

3140. LE PERDITE ITALIANE SUI VARI FRONTI.

VARI FRONTI.

Il Quartiere Generale delle Forze Armate comunica in data 9 gennaio:
Le perdite verificate.in eli mese di dicembre e quelle non comprese in preceienti elenchi, per le quali sono pervenuti sino al 31 dicembre u. s. i documenti preserviti o le segnalazioni nocumenti preserviti o le segnalazioni nominative sono: ESERCITO E M.V.S.N.
AFRICA SETTENTRIONALE (Libia
e Tunisia): Caduti 492; feriti 1.037;
dispersi 396.

UUSSIA (15º lista): Caduti 236: feriti

18051A (15 H81a): Cadult 200; ferti 787; dispersi 81. BALCANIA E RIMANENTI TERRI-TORI OCCUPATI: Caduti 271; feriti 422; dispersi 15.

TERRITORIO METROPOLITANO: Caduti 165; feriti 89.

MARINA aduti 280: feriti 521: dispersi 1.369.

AERONAUTICA Caduti 65: feriti 87; dispersi 205.

tili elenchi dei Caduti sono pubblicati in un supplemento straordinario odier-no del giornale « Le Forze Armate . Ai gloriosi Caduti e alle loro fa-miglie va la commossa, imperitura gratitudine della Patria.

3141. BOLLETTINO N. 960.

3141. BOLLETTINO N. 969.

Il Quartier Generale delle Forze Armate cumunica in data 18 gennaio:
Le condizioni atmosferiche, nuovamente peggiorate, hanno ostacolato l'attività operativa aul fronti dell'Africa:
Sono atati efficacemente bombardati dalla nostra aviazione l'aerodromo di Maison Blanche ed i porti di Bougie ed i Algeri; in quest'ultimo divampavano incendi di vaste proporzioni.
Ammassamenti di truppe e di automezzi venivano pure attacesti con buon risultato, della regione tunisina, da sorie germanici che incendiavano e distruggevano numerosi veltoli.
Due apparecchi nemici risultano abbattuti da nostri cacciatori non ha fato ritorno dalle oporazioni di guerra della giornata un nostro velivolo.

3142. BOLLETTINO N. 961.

3142 BOLLETTINO N. 961.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-nate comunica in data 11 gennaio: Attività esplorativa sul fronte sir-

tico. Nella

tico.

Nella regione tunisina abbiamo respinto nuclei nemici, catturato qualche arma e fatto alcuni prigionieri.

In entrambi i settori, nonestante il maltempo, aliquote dell'aviazione italiana e germanica hanno a più riprese bombardato e mitragliato, con visibili effetti, lo schieramente avanzato e le colonne in movimento dell'avanzato re le colonne in movimento dell'avanzato il combattimento dai cacciatori tederativi cacciatori cac

Attacchi aerei contro l'isola di Lam-pedusa e Tripoli non causavano perdi-te: lievi i danni. Nei pressi di Capo S. Vito (Palermo)

sono stati rinvenuti, insieme alle sal-me dei sei componenti dell'equipaggio, i resti di un bimotore inglese colpito ed incendiato dalle artiglierie della di-fesa durante una precedente incursione.

3143. BOLLETTINO N. 962.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 12 gennaio:

Nella Sirtica l'attività aerea è stata particolarmente intensa: in audaci ri-petute axioni di constatata efficacia, formazioni italiane d'assalto e squadri-glie germaniche da bombardamento in quota e in picchiata hanno attaccato aeroporti avanzati, concentramenti di automezzi, amuassamenti di truppe. Diciotto apparecchi venivano abbat-tuti in combattimento — 7 dai cacciaeroporti

tuti in combattimento — 7 dai caccia-tori italiani, il da quelli tedeschi — 1 distrutto dalle artiglierie contraeree, 4 altri incendiati al suolo. Non hanno fatto ritorno 4 nostri caccia. Nel Fezzan forze avversarie numeri-camente prevalenti sono state costrette a ripiegare. Prosegue la prevista nuova dislocazione del nostri presidii nei ter-

dislocazione dei nostri presidii nei ter-ritori del sud-libico. In Tunisia puntate memiche appog-giate da carri armati urtavano contro la valida resistenza di nostri elementi avanzati: combattimenti locali in corso. L'aviazione germanica bombardava un

aerodronio algerino danneggiando gra-vemente numerosi velivoli sul campo e colpendo un deposito di munizioni; centrava inoltre con bombe un mercantile nella rada di Bougie e faceva precipi-tare 5 apparecchi nel corso di vivaci duelli

Una incursione è stata compiuta nel pomeriggio di ieri su Napoli e dintor-ni; danni non rilevanti: nel crollo di

alcuni edifici civili la popolazione ha subito perdite finora accertate in 23

subito perdite finora accertate in so morti e 65 feriti. Degli 8 plurimotori partecipanti al-l'azione 4 venivano distrutti: uno dall'azione i venivano distrutti: uno dal-le batterie della difesa e 3 dala cac-cia levatasi prontamente in volo. Tali apparecchi risultano caduti: due nella provincia di Salerno (presso le località di Acerno e Calvanico S. Cipriano), uno a Lioni (Avellino) ed il quarto in mare fra Ischia e Procida. Alcuni dei componenti gli equipaggi sono decedu-ti, altri asono stati catturati.

3144. BOLLETTINO N. 963.

Il Quartier Generale delle Porze Ar-nate comunica in data 13 gennaio:

Sul fronte sirtico azioni degli oppo-sti elementi esploranti.
Nerli scontri dei giorni scorsi nel Fezzan il nemico ha subito perdite sen-sibili: abbiamo preso una cinquantina di prizionieri fra i quali due ufficiali.

di prigionieri fra i quali que ufficiali. In Tunisia risultano distrutti nei con-battimenti tuttora in corso 14 carri ar-mati, 2 autoblinde. numerosi veicoli. Un aeroporto libico veniva bombarda to e mitragliato da una formazione di nostri velivoli che incendiavano un de-posito di carburante e distruggevano a terra apparecchi ed automezzi.

Altri reparti della nostra aviazione

hanno agito su posizioni avanzate del-lo schieramento avversario nella regione tunisina.

ne tunisina.

Quattro aerei sono stati abbattuti dai
cacciatori dell'Asse nei duelli della
giornata; due nostri apparecchi non

hanno fatto ritorno.
Alcune bombe sganciate sull'abitato di Alcune bombe sganciate sull'abitato di Sciacca (Agrigento) nel pomerizgio di ieri causavano danni limitati: fra la popolazione civile sono segnalati 7 mor-ti ed un ferito. In seguito ad azioni nemiche abbia-mo perduto due siluranti: gran parte degli equipaggi è salva.

3145. BOLLETTINO N. 964.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 11 gennaio:

Le opposte aviazioni, quantunque ostacolate da tempeste di sabbia, sono

state ieri molto attive in Libia. In frequenti duelli 11 apparecchi venivano abbattuti dai cacciatori dell'Asse, di cui 5 dagli italiani e 6 dai te-deschi. Il nostro 4º Storme da enceia concorreva a tali successi distruggendo due quadrimotori e portando eosi a 500

le sue vittorie. Tre altri velivoli precipitavano sotto il tiro di batterie contraeree nostre e germaniche.

Bombardamenti aerei nemici di località abitate hanno causato perdite fra le popolazioni locali; danni non gravi. Sul fronte tunisino sono falliti ripe-

Sui fronte tunisino sono ialitti ripe-tuti attacchi condotti dall'avversario con appoggio di reparti blindati: di-versi carri armati risultano distrutti. Nostre formazioni aeree hanno agito in successive ondate su colonne di trupin successive ondate su colonie ut trap-pe e concentramenti di autonezzi; di questi una diecina veniva incendiata. Anche le attrezzature portuali di Al-geri e di Bona sono state intensamente

geri e di bona sono suate intenamente bombardate. E' rientrato alla sua base un appa-recchio segnalato mancante dal bollet-tino del giorno 12.

3146. BOLLETTINO N. 965.

Il Quartier Generale delle Porze Ar-male comunica in data 15 gennaio:

L'attività nemica è sensibilmente aumentata ieri nel cielo libico. Importan-ti formazioni venivano intercettate da reparti di cacciatori germanici che, in ripetuti vivaci combattimenti, abbatte-vano 25 apparecchi, fra i quali nume-

osi bombardieri pesanti. Nel Fezzan nostri elementi sahariani sostenute favorevoli scontri con nuclei motomeccanizzati avversari.

Forti puntate nemiche sono state nuo-vamente respinte nel settore meridio-nale del fronte tunisino dove le truppe attaccanti banno subito notevoli perattaccanti

Aerei nemici hanno bombardato Sfax: Aerei nemici hanno bombardato Stax; pochi e di lieve entità i danni; due ve-livoli risultano distrutti, uno dalle bat-terie contraeree, l'altro dalla nostra eaccia; un pilota è stato catturato. Nel corso di un'azione contro obietti-vi navali, aviatori tedeschi colpivano e

danneggiavano due unità, di cui una da

apparecchi non sono rientrati alle rispettive basi. Dalle azioni degli ultimi giorni due

CRONACHE DELLA GUERRA

## BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CAPITALE L. 700.000.000 INTERAMENTE VERSATO **RISERVA LIRE 170.000.000** 

QUARTO VOLUME

LIMITATO NUMERO DI COPIE IL

È in vendite in

della raccolta di questa Rivista che contiene i fascicoli dal 5 Luglio al 27 Dicembre 1941-XIX-XX

Il volume rilegato in mezza tela a rilievo viene spedito franco di porto in Italia versando sul C/C Postale N. 1/24910 a

TUMMINELLI EDITORE-ROMA

I collezionisti che hanno iniziato tardi la raccolta della Rivista possono completarla unicamente con questo volume, essendo ESAURITI I FASCICOLI SEPARATI









stabilimento di guerra italiano: 1) Lavora di magli e di crogiuoli — 2) Garri e mezzi corcuszati — 3) Sharco a Brindist di comanzionali rimpatriati dall'Affi. lestale — 4) Deportati it Russia durante la guerra civile spagnola e libergiti truppe germaniche: 9 ragazze e 4 giovinetti vengono riconsegnati al rappre de dell'Ambasciata spagnola a Berline tramite la signora Vaupel, consorte dell'Ambasciata spagnola a Berline tramite la signora Vaupel, consorte dell'Ambasciata spagnola a Berline tramite la signora Vaupel, consorte dell'Ambasciata spagnola a Berline tramite la signora Vaupel, consorte dell'Ambasciata spagnola (R. D. V.)

### CALENDARIO DEGLI AVVEN

per le concessioni.

e per le concessioni.

Situacione militare.
Sul fronte orientale combattimenti tra
il Caucaso e il Don, presso Stalingrado e nella regione del Don, Azioni di arditi germandei a nord-ovest di Liwuy.
Difesa di Velikie Luki, Attacchi sovietici a sud-est del Lago Ilmen, Bombardamento acree di Murmansk, In Africa
settentrionale debole attività di combattimento e attività aerea. In Occidente
incursioni aeree inglesi sulla Germania occidentale e attacchi aerei germanici sulla costa meridionale britannica.

DOMENICA 10 — Situazione militare.

Nella parte meridionale del fronte orientale contoma del mentale attacco di croppi d'assalto gernaniei. Attacchi soviettei a Velikie Luki e a sud-est del Lago Ilmen. Nell'Africa settentrionale nessuna azione importante. In Occidente incursioni aeree britanniche sulla Germania occidentale e sulle coste del manica. Nell'Oceano Atlantico 12 petroliere nemiche affondate, 3 silurate.

LUNEDI' 11 — Situazione militare.
Nel Caucaso del Nord, presso Stainaro e nella regione del Don attacchi del rotto e nella regione del Don attacchi del fronte orientale axioni di arditi tedeschi. Combattimenti a Velikie Luki e s und est del Lago Imen. Azioni acree su Murmansk. Nell'Africa Settentionale locale attività di combattimento. Attacchi dell'aviazione italo-tedesca. Nel Pacifico meridionale battaglia acrea nippo-americana.

MARTEDI' 12 - Avvenimenti politici dipiomalici.

Il Presidente della Repubblica Argen-tina Castillo ha fatto ai giornalisti le seguenti dichiarazioni:

seguenti dichiarazioni:
a i maggiori sforzi del Governo sono
stati finora ispirati da queste due direttive: mantenere l'ordine interno
e conservare la pace immutabile, secondo
il desiderio e la necessità della nazione 2.

zione 5. Tutta la stampa del Reich celebra og-gi il cinquantesimo compleanno di du tra i più vicini e fedeli collaboratori di Hitler: Herman Goering e Alfred Rosenberg.

Situazione militare.

Fra il Caucaso e il Don attacchi sovietici. Nel settore centrale del fronte orientale azioni locali. A sud-est del Lago Ilmen continuano i combattimenti. In Libia e in Tunisia attività acrea tialo-tedesca e combattimenti locali.

Sulla Germania occidentale incursioni acree invelesi

italo-tedesca e combattimenti locali. Sulla Germania occidentale incursioni aeree inglesi. Un comunicato del Dipartimento della Marina degli Stati Uniti annuncia i nomi delle navi da guerra americane la cui percitia fu accennata in comunicati precedenti laccadone il nome sper ragioni di sicurezza militaro.

Hornet - affondata duranfe la battaglia svoltasi il 25 ottobre al largo del Pisola di Santa Cruz, gli incrociatori leggeri - Juneau - e - Atlanta -, i caeciatorpodiniere - Cushing -, - Preston -, - Banham -, - Walke -, - Monessen -, - Laftey - e - Barton - affondati in seguito ad azione nemica durante la battaglia di Guadalcanal del 13-15 novembre, l'incrociatore - Northampton - affondati in seguito ad azione nemica durante il combattimento svoltosì amord di Guadalcanal nella notte dal 30 novembre al 1. dicembre.

MERCOLEDI' 13 - Avvenimenti poli-

tici e diplomatici. Si annunzia che il Generale Antone-seu, Conducator della Romania, è stato ricevuto dal Führer.

Situazione militare. Situazione militare. Nel Caucaso occidentale e sul resto del settore meridionale del fronte orientale attacchi sovietici respinti. Combattimenti nella regione dei laghi Ilmen e Ladoga. In Tunisia azioni locali e attacchi acrei italo-tedeschi: Sulformania occidentale incursioni aeree

SABATO 9.— Arrenimenti politici c diplomatici.
Il Governo Nazionale della Cina ha dichiarato guerra agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna.
Fra il Giappone e la Cina nazionale e stato stipulato un accordo concernente l'abbandono dei diritti extraterritoriali con Essen. Sul fronte orientale situazione immu-tata nel settore meridionale. In Occidente incursioni aeree bri-tanniche sui territori della Francia oc-cupata, nella zona del Mare del Nord o sulla Germania occidentale soprattut-

VENERDI' 15 - Situazione militare.

Attacehi nemici a Stalingrado presso Velikie Luki a sud-est del lago Ilmen e a nord del Ladoga. In Libia attività aerea. Scontri nel Fezzan. Puntate nemiche in Tunisia.

Direttore responsabile: Renato Caniglia Tumminelli , Istituto Romano di Arti Grafiche - Città Universitaria



### Il più bel dono della natura

è costituito dei denti bianchi e sani. Osservate quanti uomini ancora trascurano la cura dei denti. Per contrasto, rileverete come sorprende un bocca fresca, coi denti bianchi e ben curati. Milioni di uomini usano tutti i giorni Chlorodont. Questa è la migliore prova della bontà di tale pasta dentifricia

### pasta dentifricia Chlorodont

eviluppo ossigeno



Aut. Pref. Milano N. 62865 - XX